









Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.5.2.1.

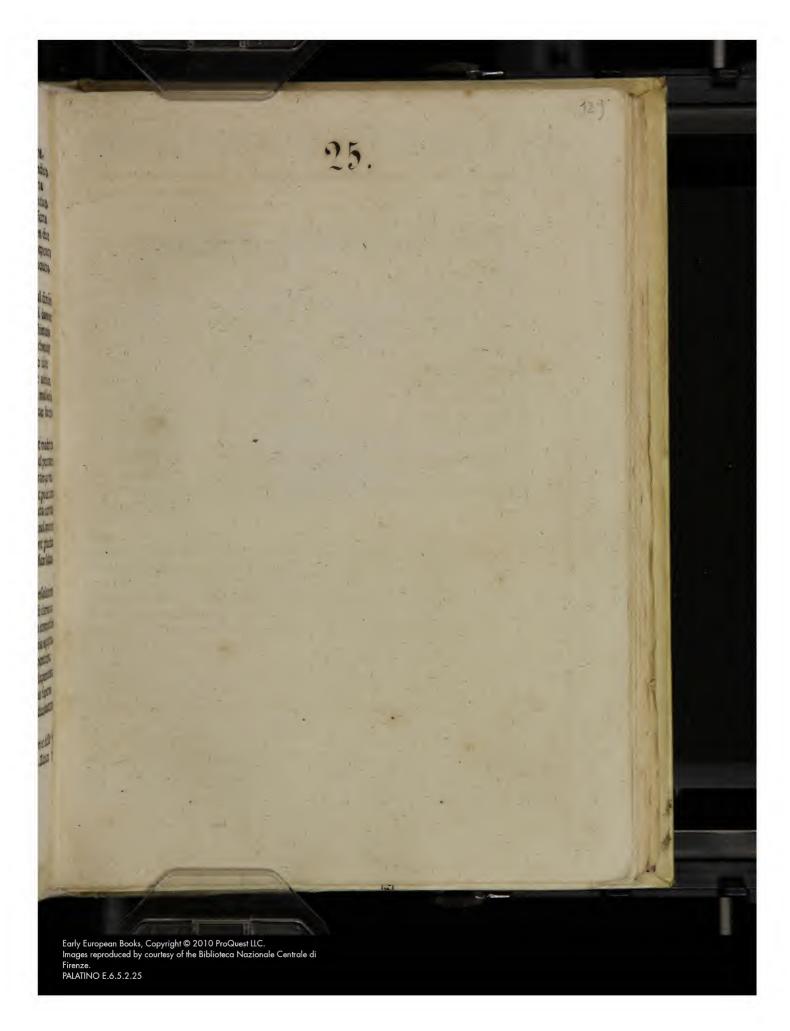



## Istoria: 7 Pratione di Santa I

Vergine, & Martire.



Mnipotente Dio Signor verace pel qual il ciel e terra fatti fono e cioche in versi se contiene & iace concedi per tua gratia e per tuo dono aiuto al debil ingegno sel ti piace che possa dir signor giocondo e bono lornata edegna historia giulia della beata Vergine Lucia.

Regnando Costantino Imperatore de l'ornata Città di Roma santa"; dapoi che nacque Christo saluatore nel gli anni come la scrittura canta trecento e dieci discreto auditore Sicilia bella del gaudio s'auanta nellaqual nacque quella gloriofa Lucia nella Citta di Saragofa.

De gentil sangue e nobil parentade nacque l'ornata Vergine Lucia la madre sua el padre génerato altri figliuoli mai lui non hauia (1000) e come piacque à Dio Signor beate accostumata di virtu crescia doue per tutta la Sicilia bella di questa egregia dama ognun fauella. Il padre vene a morte, e gran richezza

a inchinate per vient data.

Lascio che fosse Lucia maritata essendo in fior della fua giouanezza ad vn pagan la madre lhebbe data la Vergine adornata di bellezza el detto sposo non l'hauea menata che mentre che le nozze apparecchiaua venni altamadre vna infirmita graus. PER INTERIOR la degle Tiller Directions donate are

policito ha sis



In modo che sentia gran discipline chel mal del flusso la fea consumare onon trouaua alcuna medicina laqual potesse quella rifanare doue Lucia per virtu diuina disse alla madre andiamo a visitare d'Agata santa la sua sepoltura che miracoli fa oltra misura.

Quando la madre cotal parlar sente disse sigliuola fa cio che ti piace così se nando subitamente a visitar santa Agata verace perche li concorreua molta gente doue quel corpo ornato e santo giace giunta che su Lucia oratione se per la madre con deuotione.

Stando in oratione adormentata

se fu la sacra vergine Lucia

Agata santa vestita e ornata
de pietre pretiose, gli apparia

reuelogli come era sanata
la madre, e dissele sorella mia
da qui a poco tempo con vittoria
sarai meco nella celeste gloria.

E hauuta Lucia la visione

se risueglio e la madre abbracciaua
allaqual disse con dolce sermone
sanata sei del'insirmita praua
e sia esaudita la mia oratione
e pero madre mia non t'aggraua
de vender tutto quanto el tuo el mio
e dispensarlo a i poueri per Dio.

E quella dota che tu mi vuoi fare.

valla dispensa madre in moditali puri cioe per via di ben operare
in fabriche di Chiese & Hospitali
e de marito non mi ragionare
Dio e lisanti suoi celestiali
ma non sperate ancor che in questa vita
osseruar castita non me marita.

La madre disse, poi che sero morta

cio che tippiace del nostro farai ma fin che vino il cor non mi coporta che tutto il mio dispensasse mai disse Lucia benigna, & accorta quando con teco portar nol potrai lassar te conuien in questa banna madre mia guarda chel modo t'ingana.

110

Pal

Lu

con saps & sel

Lu

che

hor

Salu

echi

mar

ela

elt

cau

20

ecr

con

man

WI I

che

601

ea

El quale vn chaos pien di scompiglio a noi volamo come poluer al vento la nostra vita e vno alzar di ciglio pero al ben sar ognun de esser contento madre mia cara tiente al mio consiglio che non val dopo morte dir mi pento gia tu non sai, che in la scrittura hauemo che molti n'ha ingannati el ben saremo.

Etanto seppe dir con bel sermone che la sua madre al fin li concedia che la vendesse le possessione vigne, & capi, & cio ch'al modo hauia & alle Chiese fesse donatione così la sacra vergine facia a Hospedali poueri dispensara e di molte Orfanelle maritaua.

Della qual cosa tutta la Cittade de Saragosa si marauigliaua che soueniua tanta pouertade e Chiese e Hospitali fabricaua possessioni, e terre in quantitade vendeua Lucia e tanto dispensaua quando il suo sposo senti tal nouella marauigliossi e presto ando da quella

Alla qual disse dimmi la ragione se te in piacer diletta sposa mia perche tu vendi le possessione e tutto quel che tu hai in balia doue Lucia con dolente sermone de lastre compraro miglior dicia el stolto sposo di ben temporali intendea ma lei dicia di spirituali.

In elqual tempo gli antichi Romani per tritto l'uniuerio dominaua per dignita fra gli altri pagani el popolo gentile se chiamaua persequitaua tutti li christiani perche nelle sue Croniche trouaua che la Citta di Roma singulare la debbe li Christiani dominare

nella provincia di Sicilia ornata mandato hauea vn gouernatore Pasqualo chiamato il qual accusata Lucia fu con ira e con surore ordino che da lui susse menata li suoi ministri piu non dimoroe preson Lucia e da lui la menoe.

Quando Pasqualo la vidde venire gli ando incontra con faccia turbata con feroce parlar le prese a dire sappi Lucia che sei accusata & ho disposto di farti morire se'l vero sia che tu sei battezzata Lucia rispose e disse tu di il vero che nella se di Christo creder spero.

Li nostri dei son tutti sordi e muti non parlon non senton ne hanno vista dagli huomini son fatti & no nasciuti come aperto si parla nel Salmista e non sono nel cielo conosciuti hor guarda come parla il uangelista salui saranno tutti i battezzati e chi non crede seran condennati

E credo come il padre il suo figliulo mando in terra sapiente e forte el qual sostenne passione e duolo el terzo di resuscito da morte cauo del limbo il prosetico stuolo alqual aperse le Celeste porte e credo che dapoi quaranta di con lanima e col corpo in ciel ne gi.

The same

degel

Ecredo come lo Spirito santo mando pieno damore di clementia & infiammo il cuor giocondo tanto delli Apostoli dogni sapientia che de varie lingue in ogni canto predicauan la se con gran scientia e credo anchora che habita in terra con tutti i christiani che non erra.

Aduque in te il Spirito fanto regna dicea Pasqualo fassa meretrice e credi che teco habitar, Dio si degna come alcun pazzo christiano ti dice

dicea Lucia di castita linsegna io porto per la qual saro selice e corpo giusto e casto e habitaculo del Spirito santo e vero tabernaculo

Poi che tu credi che li Christiani si pon saluar per la virginitade io ti saro portar in loghi strani chin publico vserai dishonestade e venu sece di molti russiani che la portasse per maggior viltade ma per virtu di Dio ne assai ne poco non la potean muouer de quel luoco

El perfido Pasqualo prese a dire l'effetto seguiro del voler mio tu non potrai da le mie man suggire ne aiutar non te potra il tuo Dio mille pagani quel sece venire per leuarla de li el falso & rio liquali mai trouor modo ne via che de quel luoco mouesse Lucia.

Dapoi Pasqualo maladetto e fello de buoi dieci paia se menare per tirarla di li per sorza quello ne questo ancora li pote giouare disse vn incantator de Dio ribello se qualche incantamento lei sa fare bagnare la bisogna con lorina ma poco li giouo tal medicina.

La barba per gran ira si tiraua
Pasqualo e biastemo loue e Saturno
delibero de darli morte praua
e secegli vn gran soco fargli atorno
inelqual oglio e pegola gettaua
ne anche questo li giouo quel giorno
doue vn pagan seroce iniquo e fello
la gola gli passo con vn coltello.

Quando Lucia se senti serita se volto a Pasqualo e disse aspetta che non trapassero di questa vita che di te vedro qualche vendetta prophetizo quel di Lucia gradita fra tutta quella gente maladetta morira Costantino e Re Diocletiano e sara Imperator Massiminiano. Al quale ferá pasquaso accusato che ha fatto morire molte persone a torto e la prouenza sassinato e si fara morire con modistrano subito che Lucia hebbe parlato vennero si ministri de Romani ligo Pasquaso come vn porco in soma e presentollo al Senator di Roma.

Fatto Massimiano Imperatore su si come Lucia prophetizoe al qual sece Pasqualo con surore venir da lui po'l sententioe che la testa dal busto con dolore gli sia tagliata presto lo menoe i suoi ministri al loco deputato doue a Pasqualo il capo su tagliato.

Lucifero mando gli angeli suoi e tolse lalma e portolla all'inferno e nel prosondo collocolla poi gli disse qui starai in sempiterno e non vicirai suor se ben tu vuoi hor tornero a Lucia che Dio superno vn santo sacetdote a lei mandoe elqual divoso la communicoe.

Poi che Lucia ne la presente vita hebbe li sacramenti tutti quanti dalla celeste gloria gradita in terra mando Dio gli angeli santi come dal corpo sul'alma partita la porto in ciel con gran letitia e canti doue lo eterno Dio celestiale la corono nel coro virginale.

Al nome suo vna Chiesa fabricata su doue riceuette passione e per virtu di Dio Lucia beata la risanaua di molte persone che condeuoto cuor lhebbé chiamata ciechi e sordi e dognaltra ragiione e per li suoi miracoli infinti molti pagani si sur conuertiti.

Essendo el mondo in gran deuotione se tempo che perdia Romani il stato come lhistoria apertamente pone su il corpo a Coltantinopoli portato el popol tutto con deuotione e gli andó incontra con el chiericato posto su el corpo di Santa Lucia i ne la Chiesa di Santa Sophia.

Dapoi vn tempo la gran Signori a illustre potente Venetiana teneua Costantinopoli in sua balia si come aperto la Cronica spiana tolsene el corpo di Santa Lucia e portol in Venetia soprana correndo gli anni discreto auditore mille dugento quatro del Signore.

Regnando vn duce brigata famosa che messer Rigo Dandolo su chiamato l'eccelsa Signoria vittoriosa gliando incontra con el chiericato al corpo de Santa Lucia gloriosa e su in Santo Gregorio portato inelqual luoco gli stette molt'anni la doue cauo molti suor d'sfanni.

La magna Signoria deliberata
fu di voler vn loco fabricare
al nome di Lucia glorificata
di monache deuote e fingolare
e per piu dignita la Nuntiata
el detto Monaster si fa chiamare
ne laqual chiesa la gran Signoria
el corpo porto con molta chieressa.

Pregone adunque con perfetto core Vergine Santa Lucia gratiofa che con le braccia aperte el Saluatore preghi per noi con voce pietofa che non vogli guardar al nostro errore & anchor priega Maria gloriofa che per noi preghi lalto Re di gloria al vostro honor finita e questa historia.

emission Laus Deo Finis.